E. 310.

NAZIONALE

P. 71.1323

CRONACHE DELLA GUERRA

**Lire 1,50** 

IN TUNISIA: TRASPORTI PER VIA AEREA

ANNO V - N. 6 - 6 FEBBRAIO 1943 - XXL



Direzione e Amminis. - Roma - Città Universitaria - Tel. 490-832

CBBLICITÀ Milano - Via Manzoni, 14 - Tel. 14.360

ABBONAMENTI

Ralia e Colonie: annuale L. 70 semestrale L. 35 trimestrale L. 20 Estero: annuale . . . L. 130 semestrale L. 70 trimestrale L. 40

Fascicoli arretrati L. 2 cadauno

A risparmio di maggiori spese di vaglia versare l'importo degli abbonamenti o delle copie arretrate sul CONTO CORRENTE POSTALE 1,24910 TUMMINELLI EDITORE - ROMA - Città Universitaria

Non spedire a parte una lettera o una cartolina con le indicazioni relative al versamento quando tali indicazioni posono essere contenute nello spazio riservato alla causale del versamento nel Bollettino di  $\mathcal{C}(\mathcal{C})$  Postale.

Esce ogni sabato in tutta Italia e costa lire 1,50 I manoscritti anche se non pubblicati non si restituiscono

TUMMINELLI EDITORE - ROMA

ALDO FERRABINO

VOLUMI \* 1800 PAGINE \* 1200 ILLUSTR. CIASCUN VOLUME L. 200 + OPERA COMPLETA L. 600



Questa storia segue l'espandersi del dominio Romano: dalla prima forte conquista d'oltre Tevere all'ultima, che valicò insieme il Danubio e l'Eufrate: dunque da Camilio a Traiano. Tale espansione ebbe pause, non ebbe ritorni. Essa fu la realtà di cinque secoli continui. Collaborarono all'impresa i ditta-tori e i consoli, i triumviri e i principi. tori e i consoli, i trumviri e i principi.
Popoli dianzi nemici ed igneti ricevettero tutti da ultimo una legge sola e
comune: "solus publica suprema lex".

L' opera si fonda fedelmente sulla tradizione antica, quella di Livio, Sallustio, Tacito, Dione e dei minori, ma la interpreta con sentimento nuovo e vivo la-cendo tesoro del più sicuri accertamenti scientifici, e - soprattutto - richia-mandosi sempre all'eterno presente in cui si fondono antico e moderno, quasi er poetico incanto d'umanità perenne,

I. VOLUME: DA CAMILLO A SCIPIONE (403 a. C. - 201 a. C.)

II. VOLUME: DA SCIPIONE A CESARE (201 a. C. - 52 a. C.)

III. VOLUME: DA CESARE A TRAIANO (32 a, C. - 117 d. C.)

È IN VENDITA IL PRIMO VOLUME

Tutta l'opera sarà completa entro il primo semestre 1943-XXI

ARNALDO BOCELLI

### DITA DUE IMPORTANTI

13. G. TITTA ROSA

### Paese con µgure

(Racconti)



Il titolo rende assai bene quello che è lo spirito del libro; e il gusto, il modo narrativo di Titta Rosa. Scene, episodi, figure ti paese non sono descritti o raccontati con intenti aneddotici, folcloristici, documentari; ma sono piuttosto evocati e vagheggiati dalla memoria — anche dove paiano più risaputi - come « miti » di una ricorrente nostalgia di vita agreste e patriarcale. E però i vari racconti, pur movendo dal bozzetto verista e dalla novella « provinciale », presto se ne distaccano per un loro carattere di

« idilli rustici »: per il tendere delle figure non già al rilievo e all'oggettività del personaggio, ma alla articolazione o modulazione di quel felice motivo paesistico, che (come attestano le prose che aprono e chiudono il libro) è motivo essenzialmente autobiografico e lirico.

Un volume di pagine 268 Lire 25

14. ANNA BANTI

### Le monache cantano



Mai, forse, come in questo nuovo libro, le doti della Banti sono apparse così a loro agio. Qui, infatti, la scelta di una materia singolarmente rara e riflessa; di un mondo tutto stratificazioni e interferenze psicologiche, storiche, culturali; di un mondo chiuso e incantato in un giuoco di voci, di echi, di sospiri: di un mondo, insomma, da esplorare e decifrare come un palinsesto, per intuito di fantasia non meno che per laboriosità di critica, le permette di conseguire senza eccesso di artifici la rappresentazione di quel-

la « magia » delle cose, di quella arcana dialettica di occulto e parvente, che sono al centro dei suoi interessi e della sua vocazione di scrittrice. Pertanto, in queste dense visioni di clausura; in queste lucide « tarsie » lirico-critico-narrative, così legate fra loro da formare un unico disegno, lo stile della Banti sa riuscire pregnante senza ambiguità e concreto nel suo apparente astrattismo.

Un volume di pagine 144 Lire 15

#### NELLA STESSA BIBLIOTECA SONO GIÀ APPARSI:

1. BONAVENTURA TECCHI, La vedova timida (racconto) L. 18 2. FRANCESCO JOVINE, Signora Ava (romanzo), 25 3. PIETRO PAOLO TROMPEO, Il lettore vagabondo (saggie note), 30 4. LUIGI BARTOLINI, Il cane scontento ed altri racconti, 20 5. GIANI STUPARICH, Notte sul porto (racconti), 20 6. SILVIO D'AMICO, Dramma sacro e profano, 25 7. CARLO LINATI, Aprilante (soste e cammini), Machiavelli in Inghilterra ed altri saggi " S. MARIO PRAZ, 9. BINO SANMINIATELI.I, Cervo in Maremma (racconti) ,, 20 10, MARIO TOBINO, La gelosia del marinaio (racconti), 20 11. A. ZOTIOLI, Umili e potenti nella poetica del Mansoni, 38 12. G. B. ANGIOLETTI, Vecchio Continente (viaggi), 20

l volumi vengono spediti franchi di porto in Italia versando l'importo sul c/c. postale 1/24.910

#### Editore - Roma ummine



Interrogatorio di prigionieri della Legione straniera francese catturati in Tunisia (R. G. Luce).

## NAIF OF NATIO

Ancora una volta, la solidarietà di ideali e di disciplina che stringe iu un patto di acciaio le Potenze dell'Asse, ha avato modo di manifestarsi nella concreta pratica del lavoro nazionale, in Germania ed in Italia:

Mentre la Germania indice la totalitaria mobilitazione delle forze sue, sicchè su 90 milioni di tedeschi non meno di 60 sono passati in rassegna per essere sapientemente utilizzati nella guerra per il grande Reich, l'Italia si allinea anch'essa nello spiegamento totalitario delle sue forze operative, perchè le volontà e le energie di tutto il Paese siano inquadrate in quel piano che deve logicamente e scientificamente affrontare e superare le necessità della guerra.

A tutto il 31 dicembre u. s., comprendendo i dipendenti degli Enti mobilitati e i lavoratori precettati individualmente, risultavano mobilitati per il servizio del lavoro un totale di 3 milioni 993 mila 287 lavoratori, e 1 milione e 247.585 lavoratrici.

Ora, tassative disposizioni del Ministero delle Corporazioni, hanno prescritto (29 gennaio) la graduale e metodica sostituzione del lavoro maschile col lavoro femminile là dove sia possibile. La mobilitazione e l'avviamento al lavoro delle donne saranno, in un primo tempo, limitati ad alcune classi giovani e alle donne nubili che non abbiano altre occupazioni. Sono escluse le impegnate nei lavori agricoli e le dipendenti da pubbliche amministrazioni.

A tre giorni di distanza da tali misure, il Ministero delle CorporaGOERING - GLI INCITAMENTI DI GOEBBELS - IL MESSAGGIO DEL FUEHRER IL CONVEGNO DI CASABLANCA 'ASSENZA DI STALIN GIAPPONESE - UN NUOVO S. O. S. DELL'AUSTRALIA

zioni deliberava (1. febbraio) che a datare dal 31 marzo l'orario di lavoro in tutte le attività industriali non dovrà essere inferiore alle 48 ove settimanali.

Da tale data, non saranno ammesse interruzioni o sospensioni di lavoro non dovute a causa di forza maggiore, che importino la riduzione dell'orario al disotto delle 48 ore settimanali, salvo casi eccezionali, per i quali dovrà essere data esplicita autorizzazione dal Ministro delle Corporazioni.

A seguito di tale ricostituzione degli orari di lavoro, secondo quanto prevede il decreto, le aliquote di impiegati e di operai che risulteranno disponibili verranno prontamente utilizzati nelle industrie belliche o nei settori che risentono attualmente deficienza di mano d'opera.

Tutto per la guerra e tutto nella guerra: questa oggi è la parola d'ordine. La guerra decide le sorti della nazione, decide le sorti dei singoli, decide le sorti del mondo. Ogni carenza, ogni evasione, ogni lacuna, importano debolezza e dispersione di forze. La grande prova in cui siamo impegnati esige il contributo di tutti e singoli i componenti la grande comunità nazionale.

Sono i motivi che ispirano la nostra vita politica e morale, sono i motivi che hanno risuonato, più alti che mai, il 30 gennaio, nella Germania commemorante il Decennale dell'avvento al potere del Nazional-

Ha parlato Goering alle Forze Armate germaniche, chiamate a raccolta su tutti i fronti, a mezzo della radio, ricordando il giuramento fatto dieci anni fa a Hitler dai Nazionalsocialisti di liquidare la miseria e le vergogne del passato e di dare inizio ad una nuova èra di benessere e di resurrezione per il popolo tedesco.

« Il 30 gennaio 1933, ha detto Goering, ha segnato una svolta decisiva nel destino del popolo tedesco. Titanica è stata l'opera compiuta dal Führer in questi dieci anni per portare in tutte le branche della vita la più radicale delle trasformazioni e fare della Germania una compatta unità ».

Dopo avere rapidamente illustrato la potenzialità attuale della Russia. che per vent'anni non ha fatto altro che preparare armi per la guerra a costo delle più grandi sofferenze imposte al suo popolo, il Maresciallo del Reich ha enumerato la serie delle vittorie delle armate tedesche, interrotta soltanto dal rigore eccezionale dell'altro inverno. Ha concluso quindi esprimendo l'assoluta e incrollabile certezza nella vittoria finale e rivolgendo al Führer il rinnovato giuramento delle Forze Armate e del popolo del Terzo

Al Palazzo dello Sport di Berlino ha parlato nello stesso giorno il Ministro Goebbels, proclamando al cospetto del mondo che il popolo tedesco sopporta volentieri qualsiasi

sacrificio pur di poter dare ai soldati del fronte quelle nuove armi, che serviranno alla guerra totale contro il nemico. Goebbels ha fatto un parallelo fra la lotta del 1983, sostenuta dai nazionalsocialisti, e quella odierna che combatte tutto il popolo tedesco ed ha concluso testualmente così: « Oggi come allora il segreto della riuscita è stato e sară la volontà inesorabile di vitto-

Dopo di che il Ministro della Propaganda ha letto a gran voce, e l'eco se ne è propagata su tutto il territorio germanico e dei paesi alleati, il vibrante messaggio del Führer.

Nel quale messaggio Hitler ha ancora una volta ricordato innanzi tutto l'inganno di cui fu vittima la Germania nel 1918, col conseguente « dettato » versagliese, che ridusse la Germania alla schiavitù, la disarmò, ne tentò la distruzione economica.

Hitler ha accennato quindi tutta quella che è stata l'opera di ricostruzione compiuta dal Nazionalsocialismo e dalla Germania disfatta. « Le realizzazione sociali del Nazionalsocialismo dal giorno del suo avvento al potere non trovano riscontro in nessuno dei paesi democratici. Soltanto l'Italia fascista ha portato a termine, per opera del suo Duce, analoghe realizzazioni nel suo lavoro di ricostruzione interna ».

Hitler ha preso lo spunto da questa constatazione di fatto per prociamare ben alto come la soluzione delle questioni interne per il Nazionalsocialismo rappresentasse il presupposto per poter procedere alla creazione di una intesa internazionale su vastissima scala.

A questo proposito il Führer ha ricordato tutti i tentativi da lui fatti, soprattutto per una limitazione degli armamenti e per giungere ad un solido e duraturo accordo fra i popoli. Per concluderne che tutti questi tentativi urtarono contro l'odio delle potenze plutocratiche e dei creatori del « dettato » di Versaglia. Fu soltanto dopo che le proposte germaniche per ridurre gli armamenti furono respinte, che il Nazionalsocialismo dovette pensare al riarmo della Germania ed alla creazione di un nuovo esercito tedesco.

E fu provvidenziale, che così fosse. Che cosa mai non sarebbe avvenuto del popolo tedesco e di quello europeo in genere « se nel giugno del 1941 le nuove forze della Germania non fossero intervenute a salvaguardia del continente? ».

La risposta è una sola: le orde calate dalle steppe siberiane avrebbero distrutto la civiltà occidentale. Ed è per questo che anche oggi, ha soggiunto Hitler, esiste una sola alternativa, cioè la vittoria della Germania e dei suoi alleati e, con essi, dell'Europa intiera, chè, altrimenti, « la valanga barbarica proveniente dall'est irromperà su quel continente europeo che vanta la più antica cultura e la più antica civiltà ».

Con fiera dignità e con austera consapevolezza della sorte che incombe, Hitler ha detto che i colpi, quali la Germania e gli alleati potranno ricevere singolarmente dal destino, non sono nulla in confronto a quelli che noi tutti dovremmo subire, qualora la valanga barbarica dovesse riuscire a rovesciarsi sul nostro continente.

E il messaggio ha concluso così: « Come nell'inverno scorso, i nemici sperano di poter provocare la catastrofe dell'esercito tedesco. Anche questo inverno, essi vedranno però che la forza dell'idea nazionalsocialista è più potente del loro desiderio. Il popolo germanico si stringerà ancor più deciso intorno ai suoi capi, e compirà fino all'ultimo il suo dovere, senza alcuna defezione. Dal sacrificio dei caduti e dalle rovine delle città e dei villaggi sorgerà una nuova fede e potrà fiorire quel nuovo Stato nel quale crediamo, per il quale combattiamo e lavoriamo: lo Stato della nazione tedesca, come patria eterna di tutti i nostri popoli: il grande Reich nazionalsocialista ».

Cosi la Germania di Hitler ha commemorato il primo decennio della sua nuova storia.

Laggiù, frattanto, a Casablanca, il 27 gennaio chiudevano i loro dieci giorni di convegno Roosevelt e Churchill, accompagnati dai rispettivi Stati Maggiori. De Gaulle e Giraud erano stati anch'essi convocati per sentirsi imporre di mettersi d'accordo.

La conferenza, a quanto è stato annunciato, ha dato luogo ad un nutrito scambio di messaggi con Stalin e con Ciang-Kai-Scek, i quali, pur essendo stati invitati a partecipare al convegno, avevano risposto di non potersi assentare dai loro paesi.

Quali sono stati gli scopi di questo convegno di Casablanca?

A quanto è lecito arguire, si è trattato, innanzi tutto, di coordinare gli scopi di guerra dell'Inghilterra dell'America e, possibilmente, di tutte le nazioni unite. Si immagina di leggeri l'inverosimile difficoltà di una simile coordinazione e di una simile intesa. Chi non vede quanto divergenti siano gli scopi delle plutocrazie democratiche? Gli Stati Uniti vogliono succedere all'Inghilterra stremata, non solo nel dominio su immense regioni, bensì anche nella supremazia finanziaria universale. La Russia, dal canto suo, vuole dominare l'Europa e successivamente l'Asia e distruggere gli Stati plutocratici con la rivoluzione. Simile radicale e funzionale eterogeneità di programmi non può davvero consentire coordinazione di mosse.

In linea subordinata, i due cugini rivali anglosassoni si son dedicati ad una questione più limitata, ma concreta. La questione dell'Africa del nord e dell'Africa occidentale francese. Si sa come l'impresa è stata capeggiata soprattutto da Roose-

velt; come il comando in capo è americano; come le trame con i francesi vennero intessute a Vichy dagli americani. Appena messo piede a terra, gli americani hanno agito da padroni a mezzo dei loro stipendiati: Darlan e Giraud. Per la prima volta nella storia, gli inglesi si trovano colà a far la guerra per conto di altri. E' un vero capovolgimento. Qui l'intesa fra gli Stati Uniti e l'Inghilterra non ha significato altro che la subordinazione di Churchill a Roosevelt. Lo scopo è stato raggiunto, ma l'Inghilterra segna uno scacco significativo di più. Scacco politico e diplomatico che

si aggiunge in maniera patente ai rovesci militari sulle linee marginali del suo Impero, che hanno avuto testè alla Dieta nipponica una di quelle registrazioni solenni, che suonano come verdetti definitivi.

Dinanzi alla Dieta giapponese, riapertasi a Tokio il 28, il Primo Ministro Tojo ha parlato della grande Asia, come un mondo che si avvia, dopo la vittoria sulle forze anglosassoni, alla sua nuova disciplina e alla sua nuova organizzazione.

Egli ha annunciato, così, che la Birmania avrà l'indipendenza nell'anno in corso ed ha sottolineato il rapido ritorno del paese alla pace ed all'ordine. Delle Filippine ha detto che saranno indipendenti, se collaboreranno alla costituzione della sfera di comune prosperità nella più grande Asia orientale. Ha espresso la sua simpatia all'India ed ai suoi Capi, rilevandone il crescente desiderio di emancipazione dalla Gran Bretagna. Ha esaltato l'apporto del governo nazionale della Cina e ha insistito sulla importanza della sua dichiarazione di guerra alle plutocrazie democratiche. Il Primo Ministro Tojo ha concluso, celebrando con grande energia, quella solidarietà di sforzi fra Giappone, Italia e Germania, che deve infallantemente portare al raggiungimento della vittoria comune.

Al discorso del Primo Ministro hanno fatto seguito i discorsi del Ministro degli Esteri Tani e di quello delle Finanze, Okinori Kaya. Il primo ha tenuto a riconoscere eloquentemente come gli avvenimenti militari nell'Africa del nord dimostrano quanto le forze italiane e tedesche abbiano saputo prendere rapidamente misure opportune ed efficaci per far fronte alle nuove situazioni, ed ha segnalato l'importanza dei recenti accordi economici stipulati fra le Potenze del Patto Tripartito, accordi che non si limitano al tempo di guerra, ma si estendono al dopoguerra e a tutti i campi.

Il secondo ha convalidato e ribadito le dichiarazioni del Ministro degli Esteri, prevedendo che questi recenti accordi economici fra il Giapne e i paesi dell'Asse rafforzeranno ancor più i legami, anche morali fra Giappone, Italia e Germania.

Bisogna ben riconoscere che la solidarietà integrale e totale dei Paesi del Tripartito è in atto. Tale solidarietà rappresenta una somma di forze insuperabili e imbattibili.

Lo si avverte bene là dove la propinquità geografica e territoriale acuisce la sensibilità e aguzza le

virtù di previsione.

Il 27 gennaio il Primo Ministro australiano Curtin, ha rivolto un patetico radio-appello all'America, invocando l'immediato concentramento di una forza aeronavale nel Pacifico sud-occidentale, dichiarando che la zona è crudele e che il tempo stringe minacciosamente.

Il Ministro australiano Beasley, dal canto suo, ha formalmente riconosciuto che il nemico è più che mai alle porte dell'Australia. « Il pericolo - egli ha detto - al quale facciamo fronte non è diverso da quello di dodici mesi or sono. Qualunque rilassamento da parte nostra potrebbe benissimo condurre al disastro. Non possiamo e non dobbiamo un sol minuto sottovalutare la capacità del nemico per un attacco contro i centri vitali della nostra produzione. Dobbiamo stare molto attenti ad ogni passo che facciamo poichè abbiamo raggiunto una fase in cui le risorse cominciano a diventare limitate.

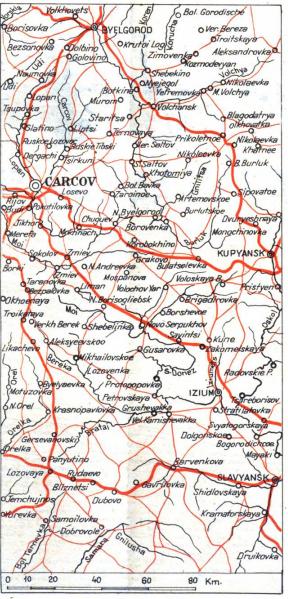

I luoghi di combattimento nel settore di Carcov

### IDEA DI PANAFRICA

Dopo Panamerica, Panafrica, L'idea non è nuova. La coltiva da tempo il vecchio Maresciallo Sinuts e dalle simpatie di cui gli inglesi continuano a circondarlo si arguisce facilmente come tra i due mali essi cerchino di scegliere il minore. Si tratta dell'antagonismo anglo-americano il quale si palesa nella politica coloniale del futuro, cioè quando le armi verranno deposte ed il mondo nuovo potrà avere inizio.

Bisogna tener presente che le guerre portano sempre dei riunovamenti economici e sociali prefondi; ma che tali rinnovamenti non saranno mai così essenziali come in Africa, dove gli americani hanno messo stabilmente piede nella Colonia belga ed in quelle britanniche, oltre agganciare le francesi al loro gioco economico e politico.

Ne risulta come naturale conseguenza di concorrenti desideri di accaparramento l'antagonismo angloamericano chiaramente espresso l'estate scorsa nel discorso dell'ambasciatore americano a Londra là dove rilevava che la più gran-de divergenza di punti di vista tra i due paesi riguarda la politica coloniale. Questa divergenza s'è manifestata iu vari modi, sopratutto nella famosa lettera di Russel Davemport in cui si sosteneva, sulle colonne della rivista Life. che gli Stati Uniti dovessero assumersi il compito della difesa dei territori britannici d'Africa. La risposta indiretta di Churchill è nota: Non sono divenuto primo ministro del Re per presiedere alla liquidazione dell'Impero inglese. E per avvalorare le sue parcle, lo stesso Churchill eliminava lord Cranborne la ministro delle Colonie, forse sembrandogli troppo tenero per il revisionismo, e lo sostituiva con Oliver Stanley, di tendenze spiccatamente conservatrici e quindi il meno atto a lasciare aperta una breccia per gli americani. Gli inglesi, in sostanza, resistono accanitamente all'idea di poter concedere, attraverso un self-governement, libertà piena alle colonie di orientarsi verso i mercati e verso i fornitori che meglio credano; il che varrebbe quanto dire assistere alla loro concentrazione intorno al grosso blocco finanziario-industriale degli Stati Uniti dove le preoccupazioni per il dopoguerra sembrano essere maggiori di quelle per la guerra stessa.

#### GRADUALE SOSTITUZIONE

Sta di fatto che gli americani non hanno perduto tempo; capitali, tecnici e spesso anche mano d'opera per la creazione delle grandi strade e degli imponenti lavori pubblici destinati alla guerra ed allo sfruttamento del dopoguerra sono venuti dall'altro lato dell'Oceano. Gli inglesi veggono con crescente preoccupazione, quindi, come delle forze infinitamente più giovani e più attive delle loro vadano gradatamente sostituendosi in tutti i gangli della economia africana: e di questo non contente, mirino a polarizzare nel proprio raggio d'azione tutte le possibilità future, imponendo per giun-



Truppe italiane in una città tunisina (R.

ta quella organizzazione politica che meglio possa servire agli scopi economici prefissi.

Gli americani hanno un precedente nella penetrazione in Africa, precedente costituito dalla formazione di quella curiosa repubblica di Liberia fondata dall'American Colonisation Society e che aveva lo scopo umanitario di rinviare i negri nel continente di origine. In effetti, si trattò d'un esperimento di trapianto della organizzazione politica amministrativa nordamericana in terra d'Africa, con lo scarso successo derivato dal fatto che gli abitanti conservarono, o ripresero, le lora abitudini di primitivismo. In questi ultimi tempi, Roosevelt aveva posto gli occhi sulla Liberia come testa di ponte per uno sbarco, e nell'autunno scorso, truppe inviate da Washington vi presero effettivamente terra, installandosi a Monrovia in veste di amici, in realtà come degli occupanti veri e propri. E' un punto fermo deliberatamente messo dalla Casa Bianca per sostenere tutto il progetto di penetrazione africana con la presenza riconosciuta e quasi legale in uno Stato protetto! Le informazioni possedute in materia e l'assenza di documenti chiarificatori non permettono di valutare il gesto; fiè lo stesso Roosevelt ha creduto probabilmente di farlo, dato lo scarso valore che gli americani attribuiscono alle forme diplomatiche.

#### IL GRANDE SISTEMA

Intanto, il movimento revisionista è tuttora in corso. Smuts personalmente ne costituisce un no' l'antesignano. Nella rivista Life, egli ha accennato ad un grande sistema di libertà umana organizzata; frase rotonda ma della quale sfugge il sitendenza, altre volte definita, alla creazione di una Unione panafricana la quale dovrebbe raggruppare tutti i paesi intorno ed a sud dell'Equatore. Si tratterebbe di costituire in Stati indipendenti le Colonie esistenti; e cioè, in pratica, di dar loro un'autonomia, raggruppandoie sotto un Commonwealth capeggiato dal Governo di Pretoria il quale si considera l'esponente del paese più progredito e, in certo senso, accreditato a fare da guida agli altri. Da una parte, quindi, accentuata intransigenza inglese o, per lo meno, destata diffidenza; dall'altra, la spinta verso una nuova forma consociata che dia soddisfazione all'elemento locale ed apra delle possibilità economiche per lo sfruttamento delle risorse e l'intensificazione dei traffici. Ma le due tesi, che sembrano antitetiche l'una all'altra, sono in realtà, invece, consonanti: esse si identificano nell'interesse inglese.

Londra è, come aspirazione, come tendenza, come tradizione, necessariamente conservatrice. Le sue resistenze sono giustificate dalla sua storia coloniale: non può che fare così e non diversamente di così. Questo irrigidimento, però, può causare dei guai, lasciare la porta aperta ad un movimento centrifugo o, peggio, ad una graduale evoluzione verso gli Stati Uniti. Ecco, quindi, che non si può osteggiare, ma si deve anzi favorire l'idea del maresciallo Smuts: la creazione d'un organismo Panafricano il quale non può che gravitare nell'orbita inglese, dati gli interessi strettissimi che legano lo Stato-guida affa politica londinese.

E' chiaro che nulla faranno gli inglesi per accelerare l'attuazione del piano. Ma esso servirà di ottimo orientamento per i popoli ed i paesi

gnificato preciso. Resta, però, la sua che dovrebbero aderirvi; sostanziale mente, quindi, attraverserà l'inizia tiva americana di accaparrarsi direttamente ed esclusivamente fonti di materie prime e mercati, quando questi saranno disciplinati da un ordine collettivo che farà capo al Sudafrica. Inoltre, non si tratta di piani che possano realizzarsi a scadenza brevissima: troppi interessi contrastanti, troppe interferenze internazionali, troppe difficoltà locali sopratutto, vi si oppongono. Per superarle, occorrono degli anni; ed il tempo, secondo un motto inglese. lavora per l'Inghilterra.

Adagiato in questa tattica temporeggiatrice il Ministero delle Colouie gioca a carte coperte la partita della concorrenza nordamericana. La chiave di tutti gli oscuri avvenimenti del Nord Africa si trova in questa sorda lotta tra i due alleati che non si può esagerare ma che non si può, d'altra parte, negare come il fattore più inquietante per i futuri rapporti delle Nazioni Unite. In tutto ciò, il sogno di Panafrica non manca di suscitare adesioni anche nel progressismo americano il quale vi vede l'indice di una rivoluzione nei sistemi del colonia lismo europeo. Sinuts vorrebbe vedere coronata la sua lunga carriera politica e militare dalla realizzazione di questo nuovo assetto del Continente nero. Ma l'imperialismo sostanziale da lui rappresentato, sotto il velo formale del comune interesso, si trova di fronte a due formidabili antagonisti i quali, estromessi dall'Asia per le vittoriose campagne nipponiche, hanno trovato il campo nel quale, dopo avere insieme combattuta la guerra, si apprestano a disputare tra loro la pace.

RENATO CANIGLIA



## FASE DI RESISTENZA

IL COMANDO TEDESCO RACCORCIA IL FRONTE — NEL SETTORE CAU-CASICO ED IN QUELLO DI VORONEZ — L'EROISMO DEGLI ALPINI ITALIANI L'EROICA RESISTENZA DI STALINGRADO ED IL VALORE DI ESSA — NEL SET-TORE CENTRALE RUSSO ED IN QUELLO SETTENTRIONALE — NEL PACIFICO

Con il ritiro delle truppe dell'Asse dalla Tripolitania e con le operazioni di raccorciamento del fronte, da parte dei tedeschi in Russia, si è determinata una nuova fase della guerra.

Per quanto riguarda l'Africa nella vasta zona ad occidente di Tripoli, dopo una serie di piccoli scontri di gruppi di ricognizione ed esplora-

zione, il nemico ha lanciato un attacco in forze contro le nostre nuove posizioni, ma è stato respinto, con perdite notevoli.

Nel territorio tunisino si sono svolti combattimenti di notevole entità, che sono costati al nemico perdite abbastanza rilevanti: in meno di una settimana, infatti, gli angloamericani hanno perduto oltre 4900 prigionieri, ed inoltre una ventina di carri armati distrutti o catturati, 70 cannoni, circa 200 automezzi, un centinaio di mitragliatrici ed altro materiale bellico; ciò che può valere a dare un idea non soltanto della durezza degli scontri, ma anche della considerevole entità delle forze, che il nemico ha impiegato nei suoi vani tentativi di impedire la nostra irradiazione su posizioni atte a consentire maggior respiro e consistenza alla nostra occupazione.

Il nemico non ha mancato di ostacolare il nostro consolidamento sulle nuove posizioni occupate, ma è stato costantemente ricacciato, con nuove e sensibili perdite.

Sul fronte russo il Comando tedeseo, come abbiamo già accennato, ha compiuto taluni grandi movimenti, diretti ad accorciare il vasto fronte ed a concentrare le proprie forze. Questi movimenti hanno avuto per teatro la zona precaucasica ed il settore della testa di ponte di Voronez.

Nel Caucaso, il ripiegamento era imposto dall'eccessivo sviluppo assunto dall'ala destra tedesca, la quale si era protesa, come si ricorderà, fino al Terek, e cioè a circa 600 chilometri, in linea d'aria, da Rostov; data, ora, la minaccia gravante su questa città, che rappresenta la vera posizione-chiayè dell'intero scacchiere meridionale, era necessarie porre le truppe schierate nella zona precaucasica in misura di potersi sottrarre ad un eventuale incapsulamento. In pochi giorni, così, le truppe tedesche ed alleate sono statupe tedesche ed alleate sono statupe tedesche indictro dai contrafforti caucasici fin nella zona tra i fiumi Kuban e Manic, ed il movimento si è compiuto con il consueto, rigorese metodismo tedesco, così da evitare ogni possibile sorpresa e danno da parte dell'avversario.

Tra Kuban e Manie si sono svoli combattimenti molto. aspri, nei quali, pero, le rruppe tedesche ed alleate, benchè da poco stabilitesi sulla nuove posizioni, hanno tenuto energicamente testa all'avversario; una colonna bolscevica, che tentava di puntare su Rostov dalla steppa del Calmucchi, è stata parimenti contenuta e ributtata.

La testa di ponte di Voronez en stata occupata, come si ricorder, ai primi di luglio del 1942, per farla servire come di cerniera a tuta la grande manovra di conversione delle armate tedesche verso l'ans del Don ed il Caucaso; ora, inveche si sta eseguendo il movimento inverso, è evidente il venir men dei motivi che potevano consigliam il mantenimento di quella posizione, che richiedeva, tra l'altro, mi impiego considerevole di truppe è di mezzi.

Anche lo sgombero di Voronez si è compiuto senza soverchio danna



e l'epicentro della lotta si è, quindi spostato, a sud-ovest di quella località - presso a poco, nella zona di Kursk - ove le forze sovietiche pre mono incessantemente, per tentare di aprirsi la strada verso quelli che sono i reali obbiettivi strategici della loro offensiva, e cioè Charkov Rostov. Le forze tedesche ed alleate però, seguitano ad opporre una li nace ed eroica resistenza alle orde avversarie, e fra le truppe che combattono in questo settore il Comando tedesco ha segnalato ancora una volta, a titolo d'onore, gli alpini ita liani, i quali hanno mantenuto alto, anche in terra di Russia, il no me della gloriosa specialità del no stro esercito.

Particolarmente efficace si è ri velato, in questo settore fra Don e Donez, il sistema difensivo tedesco



dei cosidetti « quadrati mobili » di cui altra volta si è parlato in questa rivista.

I movimenti di raccorciamento del fronte alleato, di cui abbiamo discorso, sono stati indubbiamente favoriti dal prolungarsi della resistenza degli eroici difensori di Stalingrado, i quali hanno tenuto e tengono ancora avvinti a sè grossi scaglioni di forze avversarie. Il valore della resistenza di Stalingrado emerge, in tal modo, nel quadro generale della gigantesca battaglia in corso di svolgimento sul fronte orientale non soltanto nel suo altissimo valore morale, ma anche nella sua grande importanza militare, poichè con l'irrigidirsi nel loro incrollabile contegno contro gli assalti concentrici di un nemico tanto superiore

Soltanto così possono spiegarsi i prodigi di valore e le superbe prove di eroismo individuale e collettivo, cui si è avuto notizia in questi giorni: piecoli reparti, rimasti staccati che rifiutano l'intimazione di resa e riescono ad aprirsi la strada; uomini, che attraverso lo sbarramento avversario riescono a raggiungere l'isola di resistenza principale; semplici granatieri, che si appiattano al suolo, lasciando che le punte acciaiate dei cunei nemici passino quasi letteralmente sui loro corpi, per poi lanciare, con il sublime sacrifizio della loro vita, le micidiali cariche esplosive alle spalle del nemico; generali, che combattono in prima linea all'arma bianca, a fianco dei loro soldati.

Nel settore centrale e settentrionale del fronte, probabilmente in seguito alle enormi perdite di uomini e di materiali subite nel corso degli ultimi combattimenti, si è avuto, negli ultimi giorni, un notevole rallentamento dell'attività operativa avversaria. Nel settore centrale, dopo l'occupazione del caposaldo di Velikie Luki ed il fallimento dei violenti attacchi sovietici nel settore di Rscev-Toropez, la situazione generale non ha subito modificazioni di rilievo; nè i Russi sono riusciti a conseguire alcun risultato positivo con le rinnovate azioni offensive nella regione a sud del lago Ilmen, non ostante che esse siano costate loro grandissime effusioni di sangue.

Nel settore del Ladoga, infine, la azione offensiva di Timoscenko non ha avuto altro risultato che quello di creare una specie di corridoio verso la capitale assediata, ma la





situazione mantiene ancora un carattere di fluidità, ed il risultato definitivo, ricercato dai sovietici, è più che mai aleatorio.

Dagli scacchieri terrestri del Pacifico, non vengono segnalati avvenimenti di particolare rilievo. Mentre, però, la controazione americana nel settore delle Salomone segna il passo e sembra anzi che accenni ad un mutamento radicale di tattica operativa. L'intensificarsi, invece, dell'attività aviatoria giapponese nei settori della Cina meridionale ed in quello indo-birmano sembra preludere ad una non lontana offensiva nipponica.

Anche dalla Nuova Guinea, infine, si ha notizia che le truppe giapponesi avrebbero ripreso la pressione offensiva.

AMEDEO TOSTI

5

di forze e di mezzi, i difensori della metropoli industriale del Volga continuano ad assolvere ancor oggi un compito strategico essenziale, concretantesi anzitutto, come si è accennato, nell'immobilizzare un considerevole contingente di forze bolsceviche, e poi nel bloccare al nemico le sue possibilità di collegamento e di rifornimento in uno dei tratti più essenziali del fronte meridionale.

Ecco perchè la strenua, disperata difesa degli ultimi gruppi tedeschi de alleati asserragliati entro Stalingrado non può e non deve esser considerata soltanto come un magnifico gesto di valore umano e di devozione al dovere ma anche come un modo di compiere una missione essenziale nell'economia generale del fronte antibolscevico.

1) Sul fronte orientale: una munita posizione nemica attaccata col innelafamme dai nostri reparti di guastatori (R, G. Luce) — 2) Seutinolla germanica di guardia in una posizione avaziata (R, D, V,) — 3) Tecnica tedescaruna officina coaquistata di sovietti rimessa in efficensa (R,D,V) — 4) Invisibile a distanza per l'opportuna mientizzazione una pattuglia germaziona citrepassa i reticolatti di prima linora (R,D,V) — 5) in una posizione del fronte tunis noi azione di mortal control in control control in line nemiche (R, D, Luce - Colo) — 6) Ancora in Russian un motocicii sita peritardiali deve superrae coni ostrodele (R,D,V) — Una di strutti dei granatteri germanica sul fronte di Stalingrado (R,D,V.)

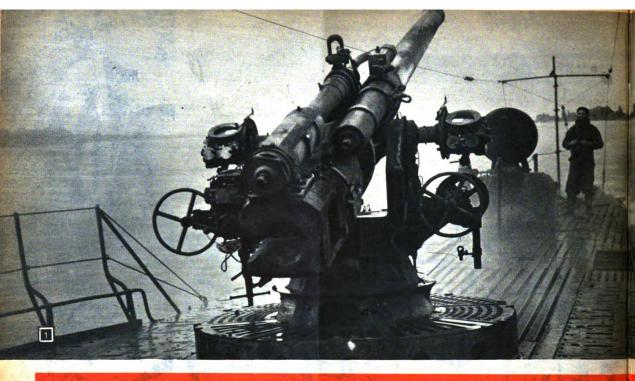

# I SOMMERGIBILI NEL MEDITE



Era noto prima ancora della guerra che uno dei punti sui quali l'Ammiragliato britannico aveva concentrato l'attenzione era la lotta contro i sommergibili a qualunque marina appartenessero. Per questa ragione aveva preteso che venissero distrutti tutti i sommergibili consegnati dalla Germania all'Intesa alla fine della guerra, mentre lasciò che talune navi di superficie tedesche e austriache venissero incorporate e prendessero servizio presso questa o quella marina delle Potenze ex-alleate. Per la medesima ragione, attraverso tutti i trattati e tutte le conferenze navali del ventennio che va dalla fine della prima guerra mondiale al principio della seconda, sono palesi gli sforzi dell'Inghilterra di vincere «il sommergibile» per via politica, facendone decretare l'abolizione da parte di tutte le potenze o almeno per imporre all'arma subacquea norme internazionali di guerra che ne limitassero in forte misura le naturali attitudini di distruttore del naviglio mercantile. Ma poichè l'Inghilterra non offriva adeguate contropartite alla rinuncia che avrebbe preteso di imporre agli altri stati e in sostanza pretendeva di privarli di una arma di alta efficacia conservando al più alto livello le attitudini offensive ed egemoniche del suo potere marittimo, anche per questa via ogni vera intesa e ogni effettivo progresso verso il disarmo fu impossibile.

All'Inghilterra non restava dunque che prepararsi a combattere l'arma subacquea dei suoi possibili avversari; e in questo compito gli inglesi si impegnarono seriamente, con larghezza di mezzi e costanza di intenti, ben sapendo che la loro irriducibile avversione per il sommergibile stava nella vulnerabilità delle sue linee di comunicazione marittime, nella estensione dei suoi traffici d'oltremare, nell'altissima percentuale rappresentata dalla bandiera britannica fra tutte le navi del mondo.

Il probiema era dunque in termini nettissimi; il maggior numero di navi mercantili che solcano i mari è inglese; il sommergibile è il mezzo più efficace per distruggere le navi mercantili; dunque il sommergibile è l'arma che può arrecare i massimi danni all'Inghilterra e viceversa nelle sue mani può recarle i minori vantaggi. Se questo valeva in tesi generale, la nuova guerra, attraverso le sue complesse vicende, doveva però mettere in evidenza due importanti eccezioni corrispondenti alle rotte dove non navigavano piroscafi britannici ma piroscafi italiani e germanici; vale a dire le rotte fra l'Italia e il nord-Africa e le rotte fra i porti germanici e quelli della Norvegia. Quivi, perciò,

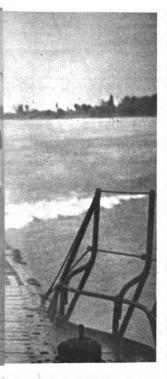

mamente iugiusto verso i valorosi sommergibilisti della Marina italiana) una complessa struttura antisommergibile di alta efficacia, nella quale erano sfruttati e coordinati fino all'estremo delle loro possibilità tutti i mezzi navali ed aerei e tutti i ritrovati della scienza e della tecnica. Sopratutto la stretta, costante collaborazione fra gli aerei e le navi, gli uni e le altre evidentemente addestrati da lungo tempo ad agire insieme in base a direttive uniche e appoggiandosi continuamente e vicendevolmente, rendeva assai più arduo il compito dei sommergibili destinati ad operare nelle zone strettamente vigilate dal nemico e in special modo poi nelle acque antistanti alle basi navali britanniche. In sintesi, dunque, per compiere

lunghe missioni nelle zone estreme del Mediterraneo orientale ed occidentale, i sommergibili italiani avrebbero dovuto sottostare per molti e molti giorni a gravi e costanti pericoli o addirittura a sistematiche azioni di caccia, senza avere in compenso dei buoni bersagli da colpire, cioè senza che al certo e grave rischio si associassero delle apprezzabili probabilità di successo. Al contatto con questa realtà i criteri di impiego dei sommergibili nella guerra mediterranea subirono una evoluzione progressiva in conseguenza della quale è possibile distinguere due fasi successive della guerra subacquea del Mediterraneo. Nella prima fase prevalse un impiego a distanze maggiori dalle coste italiane, con missioni prolungate e

spinte in acque dominate dal nemico, talvolta anzi fino davanti ai suoi porti e questa si potrebbe chiamare la fase dell'agguato permanente. Nella seconda fase prevale invece il concetto di compiere agguati e missioni più brevi, in zone più vicine alle nostre basi e quindi soggette ad un contrasto antisommergibile britannico meno continuo e meno intenso, e adeguando più strettamente il numero e l'attività dei sommergibili in agguato alla simultanea attività marittima del nemico e particolarmente ai trasferimenti dei suoi più importanti convogli. Questa fase si potrebbe chiamare « dell'agguato saltuario »; ma essa si ricollega altresì al concetto dell'impiego in massa nei passaggi obbligati, contrapponendosi anche sotto questo aspetto alla fase precedente che si affida prevalentemente all'impiego isolato delle varie unità entro determinate « zone di agguato » per lo più esterne e confinanti o addirittura distanziate fra loro.

Si comprende che la distinzione di queste due fasi tipiche della guerra subacquea non è stata affatto netta, ma si deve intendere semplicemente come prevalenza dell'uno o dell'altro sistema, giacchè dall'inizio della guerra tutti i criteri hanno trovato applicazione anche contemporanea. sebbene in diversa misura. In particolare va notato che in occasione dell'impresa anglo-americana nel nord-Africa francese il timore di azioni in massa dei sommergibili italiani e germanici nel Canale di Sicilia è stato certamente uno dei fattori decisivi nel dissuadere il co-



mando nemico dal tentare di sbarcare direttamente nella Tunisia, che e la vera posizione-chiave dello scacchiere mediterraneo; tuttavia l'avere limitato le operazioni di sbarco all'Algeria non ha evitato agli anglo-sassoni la violenta reazione dei sommergibili dell'Asse, nel quadro della quale le azioni delle unità italiane nella rada di Bougie restano fra le più efficaei e memorabili. Ma i recenti bollettini indicano che ancora oggi, ad onta di tutti gli apprestamenti difensivi e controffensivi nemici, i sommergibili italiani sono in grado di attaccare il traffico mediterraneo nemico e di infliggergli perdite rilevanti. E questo avviene perchè quando i bersagli ci sono i sommergibili italiani sanno raggiungerli e colpirli anche se per fare questo debbono affrontare i maggiori rischi.

Ciò che in definitiva dimostra indirettamente come taluni periodi oscuri, talue zone morte della guerra subacquea mediterranea hanno tratto origine piuttosto dalla scarstià del traffico marittimo svolto dal nemico in certi periodi o in certe fasi della guerra, anzichè da qualunque altra causa.

#### GIUSEPPE CAPUTI

Ritorno dila base di un nostro sommergibile dopo una crociera atlantica (R. G. Luce) — 2) in piena velocità nelle acque contese (R. G. Luce) — 3). Nave da guerra sovietica ormegiata funga una banchina del porto di Novorossisia distrutta del bombardamento aereo insieme agli impienti circotanti (R.D.V.) — 4) Unità di scorta ad un convoglio nel Mediterranso (R. G. Luce) — CARTINA: Zona di operazioni nel settore di Rostov.



hanno trovato attivo e importante impiego i sommergibili britannici, in una situazione pressochè inversa a quella che era stata prevista e che si è effettivamente determinata in ogni altro teatro della guerra mavittima.

Dal canto loro, i sommergibili italiani impegnati nella guerra tuediterranea si sono trovati di fronte a due ordini di difficoltà: estrema rarefazione di bersagli, alta efficienza della organizzazione antisommergibile nemica. In un ventennio di studi, di preparazione e di a'diestramento la marina britannica avgva infatti effettivamente realizzato (sarebbe ingenuo negario ed anzi somrebbe ingenuo negario ed anzi somCharacteristics of Kornar Departs (Stake Light of Characteristics) (Stake Light of Characteristics)



a) Va da sè che i grandi rifornimenti ingombranti e di enorme tonnellaggio vanno fatti non per via aerea. Ma alcuni servizi particolarmente delicati e che sono intimamente connessi con l'azione di comando e col morale delle truppe in massima parte vengono eseguiti a mezzo degli aerotrasporti.

« Per merito e virtù dell'Aviazione telegrafava tempo fa il Generale intendente al Comandante dell'Aviazione dell'ARMIR - noi oggi siamo più vicini all'Italia ed ai nostri cari. Chi scrive ha coperto in due giorni, via aerea, la distanza Italia-S. ed ha ricevuto in tre giorni una lettera imbucata a Torino dalla propria famiglia. Noi tutti sappiamo cosa significhi questo per il personale dell'Aviazione, specialmente nclla stagione instabile con venti e

## **AEROTRASPORTI** DELL' ARM

I bollettini di guerra nella loro laconica stesura solo raramente accennano a tutta l'oscura opera degli aerotrasporti, che hanno assunto una importanza sempre più vasta, a misura che la guerra ha accentuato te sue caratteristiche di movimento e che le necessità presenti di ordine operativo hanno richiesto al mezzo

aereo la formula risolutiva di situazioni difficili e spesso anche estremamente delicate. Le cifre dei trasporti e quelle dei

chilometri volati ne direbbe l'importanza e però soltanto quando sarà possibile fornire tali cifre, si vedrà quali meriti abbiano acquisito i piloti degli aerotrasporti nel vasto quadro della guerra guerreggiata. Per ora basterà richiamare l'attenzione del pubblico su un settore d'attività che vive ed agisce nella penombra di quella guerra, nella quale solo il cozzo delle forze contrapposte, solo gli episodi clamorosi hanno necessariamente rilievo.

Limitando le nostre osservazioni su quanto avviene nel settore dell'ARMIR, diremo che gli aerotrasporti sul fronte dell'est hanno assunto sin dall'inizio della campagna particolare importanza, trattandosi di settori operativi di immense estensioni, sforniti di una rete stradale comoda ed abbondantemente articolata. e trattandosi anche di zone (parliamo del settore meridionale che maggiormente ci interessa) nelle quali la guerra, di massima, ha assunto un carattere prevalente di movimento.

no dipinto sulla fusoliera l'elefante. simbolo di forza e di perseverante pazienza, si svolgono in condizioni climatiche ed ambientali assai difficili su distanze enormi che il più delle volte oltrepassano anche i mille chilometri, su di un terreuo esasperatamente uniforme, specie d'inverno, quando l'ammanto di neve, che tatto unifica, fa sparire ancora vi dei piloti, che sanno molto spesso di portare con sè ciò che è impazientemente atteso da vari giorni e sanno anche che, in qualche circostanza, dal loro arrivo a destinazione può dipendere l'esito di una battaglia.

A questo servizio sono addetti vecchi piloti delle linee civili, adusati a tutte le astuzie della navigazione aerea ed a tutte le insidie dell'atmosfera, e piloti giovanissimi che pongono nello speciale servizio l'ardore della loro età e tutta l'ansia di superamento della loro inesauribile passione per il volo.

Quali i compiti di massima assolti dagli aerotrasporti dell'ARMIR? Quantunque non sia facile schematizzare un'attività che in certi cicli operativi ha dello spasmodico, pure essa assume tre forme di massima, che si possono così enunciare:

a) collegamento rapido tra l'Italia e la zona di operazione;

b) servizio logistico fra basi ed aeroporti avanzati in guerra di posizione ed in guerra di movimento; rifornimenti vari alle truppe dell'ARMIR:

c) servizio sul campo di battaglia.

E' facile rendersi conto che cosa voglia dire per il combattente, spenel fargli meglio sopportare i disagi ed i rischi, ai quali è incessantemente esposto.

b) Normale è il servizio di collegamento aereo fra le grandi basi permanenti logistiche ed i campi di aviazione, le officine di riparazione

ed i magazzini avanzati. Si tratta molto spesso, come si è detto, di enormi distanze che, specie in alcune stagioni, difficilmente potrebbero essere percorse dai normali mezzi di trasporto, senza contare che l'elemento tempo, soprattutto in piena attività bellica assume un'importanza decisiva per la tenuta in efficienza dei velivoli. Se ciò accade nei periodi di normale attività operativa, avviene naturalmente in misura decuplicata durante gli spostamenti delle basi aeree, per cui trasporti via aerea degli elementi essenziali al funzionamento bellico dei reparti avvengono con tale dosaggio del materiale trasportato e con tale intensità di mezzi, da ridurre al minimo la necessaria crisi di assestamento dei reparti stessi nella nuova sede, senza che l'attività operativa abbia a risentire sensibile nocumento. Tutto ciò se è facile ad esprimersi, comporta in pra-









tica tutto un accurato e minuzioso lavoro organizzativo ed un sincronismo o una ben congegnata successione di atti, che mette a dura prova l'azione coordinatrice del Comando e lo spirito di sacrificio dei piloti, degli specialisti e dei magazzinieri addetti ai vari materiali da trasportare.

E non solo ai bisogni dei reparti in volo provvede il servizio degli anrotrasporti, ma anche a quelli spesso improvvisi delle truppe operanti (motori e parti di ricambio per automezzi e carri armati, benzina, medicinali, ecc.,) in maniera da sopperire a necessità impreviste, conservare intatta la loro potenzialità bellica e reintegrare in poche ore deficienze improvvise, alla cui eliminazione può essere legato l'andamento di un'azione importante.

Episodi! Se ne potrebbero citate molti, ma ci limitiamo a riportarne qualcuno.

Il capitano C. rientra con morti e feriti a bordo e dopo aver deposto quel sacro peso raggiunge nuovamente le linee con un altro velivolo, già carico di materiale Il tenente D. P. ha un incendio a bordo prodotto da una cannonata. Atterrato alla meglio fuori eampo, si dà alla fuga per la campagna squallida e gelata con i suoi uomini, inseguito dai russi. Davanti ad un villaggio, di cui ignora l'appartenenza in quel momento, indugia, lo evita, lo aggira, si orienta alla meglio; riesce in fine a riprendere contatto con gli italiani e raggiunta la sua base domanda un altro velivolo per riprendere le sue missioni.

Una puntata russa minaccia C.;



la caccia difende i trimotori da trasporto, che recano munizioni, viveri, medicinali, portano via i feriti. Uno di questi apparecchi durante il volo di ritorno è investito da una raffica di mitragliatrice che colpisce il marconista F.; questi comprimendosi l'addome, continua a mantenere il collegamento radio con la base. Quando può, trasmette: « rientrianto con ferito a bordo », ma non parla di sè, non dice a nessuno il suo dolore. All'arrivo al campo di W. è pronta l'autoambulanza col medico che fa una diagnosi sommaria. Il ferito è gravissimo, il medico lo avvia all'ospedale, preavvertendo per telefono. La saletta operatoria è pronta; il direttore esegue la laparatomia e riscontra ben sette colpi tutti nell'intestino tonue. Il ferito ha potuto essere salvato.

Lo spirito di sacrificio dei piloti degli aerotrasporti è ben degno di stare accanto a quello dei loro camerati, che affrontano il nemico negli insidiosi cieli della lotta.

#### VINCENZO LIOY

1) Revisione di apparecchi in una actra base aerea medierranea (R. G. Luce) — 2) Si preparano bombe per Mattre (R. G. Luce) — 3) Ultimi ordini al capo squadriglia (R. G. Luce - Valvasori) — 4) in un campo di azione dell'Africa Settentrionale (Foto R. Aeronautica) — 5) Riternando da un'azione il pilota germatico si toglile agiubba salvagente che lo avrebbe in mare (R.D.V.) — 6) Prove di motori di nostri caccia prima di partire per l'azione (R. G. Luce - Croce) — 7) Storme di bombardieri germanici in volc verso oblettivi nemici (R. D. V.) 1) Revisione di apparecchi in una no-



c) Allorchè le vicende guerra impegnano duramente le truppe dell'ARMIR, gli aerotrasporti non conoscono soste e centuplicano le joro energie in aiuto diretto

deile truppe. Nessuno creda che i piloti degli aerotrasporti rischino meno o conducano una vita più agevole e facile degli altri combattenti, a qualsiasi arma appartengano. Essi operano in zone pericolosissime a causa del nemico, ma ancora più a causa degli elementi, di giorno e di notte, con velivoli non molte veloci, sovraccaricati e muniti di un armamento piuttosto relativo; essi sanno che devono ad ogni costo partire, arrivare ritornare perchè devono assolutamente ripartire al più presto per effettuare un'altra missione, dalla quale può anche dipendere l'esito di una battaglia, la vita di centinaia o di migliaia di nomini. Quell'assillo di dover partire e ripartire a tutti i costi prescinde naturalmente, in certi casi, da ogni prudenziale esame di circostanze che sconsiglierebbero la missione.

Per giorni e giorni, per settimane e settimane in questo ultimo periodo i piloti degli aerotrasporti hanno effettuato cinque, sei, otto, dieci missioni nella stessa giornata, volando dalle prime alle ultime luci, carrette infaticabili, crivellate di proiettili nelle fusoliere, nei motori; e ripartire per tornare nella stessa zona dove qualche ora prima si è avuto un morto o un ferito a bordo, significa avere nervi saldi e coraggio a tutta prova.







# IL NUOVO ACCORDO ECONOMICO ITALO - GIAPPONESE

pone non si limitò a promettere semplicemente una eventuale ipotetica assistenza economica ma si impegnò a facilitare — come è detto in uno dei punti più importanti dei criteri stabiliti per lo sfruttamento delle risorse è delle transazioni com-







4

Come è detto nel comunicato ufficiale, il nuovo accordo economico italo-giapponese, firmato a Palazzo Chigi il 23 gennaio tra il Ministro degli Affari esteri Conte Galeazzo Ciano e l'Incaricato d'Affari del Giappone Signor Kase, mira a rendere più intima la collaborazione economica fra i due grandi Paesi, allo scopo di aiutarsi reciprocamente con tutte le loro forze economiche nella prosecuzione della attuale guerra, che tende alla creazione di un nuovo ordine in Europa e nella Grande Asia Orientale, ed anche in vista di stabilire, alla fine vittoriosa della guerra, con l'applicazione di un vasto piano di costruzione nella sfera economica di ciascun Paese, un nuovo ordine che assicuri la coesistenza e la prosperità comune a tutti i popoli interessati. Il nuovo accordo rafferza quindi e dà un nuove vigorose sviluppo al Patto Tripartito, tende a tradurre in pratica quanto venne stabilito in occasione della prima organizzazione econo-

mica delle regioni occupate, suggella ancora una volta la secolare amicizia esistente fra l'Italia e il Giappone.

Ma poichè analogo accordo tede sco-nipponico è stato firmato al Gran Quartiere Generale germanico, ne consegue che la solidarietà politica, economica e militare del Tripartito, man mano che viene tradotta in pratica, è destinata a dare un nuovo grande impulso alle relazioni delle tre Nazioni amiche. Ora si lavora per la guerra ma si tiene di mira anche la pace vittoriosa, per la quale si costruiscono basi forti e sicure onde aumentare il volume degli scambi. Scambi di merci e di servizi secondo i piani stabiliti per una reciproca comune assistenza fra lo spazio europeo e quello dell'Asia Orientale, senza dannose interferenze tendenti a ostacolare lo sviluppo economico delle reciproche sfere di influenza.

Fin dalla conquista delle ricche regioni dei mari del sud il Giapmerciali di quei Paesi — l'importazione delle materie prime nei Paesi dell'Asse, cioè di quelle stesse materie che prima del conflitto venivano convogliate verso gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Si tratta di un volume enorme di merci destinate ad esercitare, per la loro mancanza, profonda influenza negativa nell'economia anglosassone e arafforzare quella del Tripartito.

rafforzare quella del Tripartito. Per fare comprendere questa influenza accenniamo alle principali voci di merci che venivano avviate verso i Paesi anglosassoni prima della guerra. Gli Stati Uniti importavano più del 90 % del proprio fabbisogno annuale di seorza di china. kapok, copra, tapioca, soja, canfora, olio di menta e fili di seta; più dell'80 % di stagno, di gomma, di olio di cocco, di conserva di ananassi, di tungsteno, juta, té, cuoio e mica; più del 50 % di lana, canapa ed altre fibre, noce vomica, pepe e spezie. L'Inghilterra importava invece l'82 % di gomma, il 51 % di



stagno, il 30 % di rame, l'85 % di manganese, il 43 % di canapa, il 52 % di pepe e di spezie, il 54 % di soja, il 34 % di salmone, il 91 % di fili di seta e il 33 % di articoli di seta

La produzione del Giappone e dei

me minerali di ferro, alluminio, ecc., e di quelli necessari alla fine del conflitto.

Molta di questa produzione verrà certamente avviata verso i Paesi europei. D'altra parte i Paesi della Asia Orientale hanno bisogno di



Paesi compresi nella sua sfera di influenza — fatta eccezione della Cina Nazionale — basata sulle statistiche dell'anteguerra, ammonta a 1020 milioni di quintali di cereali a 262 milioni di capi di bestiame, 48 milioni di tonnellate di carboni fossili, 5 milioni di tonnellate di ferro e di minerali di ferro, 2,5 milioni di tonnellate di acciaio 205 mila tonnellate di piombo, 236 mila tonnellate di piombo, 236 mila tonnellate di stagno, 109 mila di rame, 878 mila di manganese e 55 mila di zinco.

Ma fra non molto queste cifre, dovranno essere modificate sia perchè nelle regioni occupate sono in corso nuovi accertamenti e nuove valorizzazioni, sia perchè altri Paesi e altre regioni entreranno a fare parte della sfera di comune prosperità dell'Asia Orientale. Il piano giapponese per la mobilitazione delle risorse per l'esercizio 1942-43. mira infatti a intensificare la produzione dei matoriali indispensabili al proseguimento della guerra, co-

aliquote di prodotti manufatti e finiti, di prodotti chimici, di macchinari, ecc., prodotti che potranno essere forniti dalle industrie europee, senza essere assoggettati a gravami: a imposizioni e umilianti ässervimenti. Le due cconomie potranno così integrarsi a vicenda e promuovere reciproche valorizzazioni e sviluppi di tutte le risorse che possiedono in potenza.

Speciali norme regoleranno i reciproci rapporti finanziari onde facilitare i pagamenti derivanti dauna più stretta collaborazione, necessaria per la prosecuzione della comune politica economica, basata sui reciproci interessi, guidata dalle stesse vedute, e priva di ogni ingombrante presupposto.

Questa política è soprattutto basata sulla secolare amicizia esistente fra l'Italia e il Giappone e in ogni occasione si è manifestata sincera, dando i migliori frutti. Lo provano le ottime accoglienze fatte alle aostre navi e alle varie missioni av-

vicendatesi con reciprocanza; da quella dei padri gesuiti giapponesi (1582), accolta con viva simpatia dalla popolazione romana e ricevutà con particolare benevolenza finanche dal Papa Gregorio XIII, a quella del febbraio-giugno 1928-XVI guidata dall'Ambasciatore Marchese Paolucci di Calboli Barone. La Missione guidata dall'Ambasciatore Paolucci giunse in un periodo particolarmente grave per la Nazione mpponica. perciò servì a farle sentire, anche in quel momento tutto il uostro appoggio nella politica di naturale espansione nel suo spazio vitale. E che questo appoggio venisse riconosciuto a pieno lo dimostra il messaggio di risposta del Ministro della Guerra giapponese a quello indirizzatogli dal Capo della Missione: Noi siamo molto riconoscenti per il coraggioso appoggio che la Nazione Italiana ha dato al Giappone nei riguardi dell'attuale conflitto con la Ciua, ed in particolare per il simpatico atteggiamento dell'Esercito Italiano. Noi non lo dimenticheremo mai! >.

« Italia, Germania e Giappone combattono ora una lotta per gli stessi scopi, per i medesimi ideali; una lotta non per distruggere ma per costruire, e costruire a beneficio di tutti i popoli », scrive Synn-Iti-Kase, con una visione ben nitida di un mondo regolato da principi superiori agli interessi materialistici: lotta per la giusta aspirazione di tutti i popoli alla loro ascensione spirituale, su condizioni materialiindispensabili per tale sviluppo, in un regime di universale fratella"za, che è alla base della morale ? della politica nipponica.

L'accordo economico firmato il 23 gennaio è il necessario presupposto per realizzare a pieno questa politica che non ha di mira particolari interessi e sentimentalismi, nè è basata su una superficiale intesa, ma è ispirata dalla comune ferma volontà di condurre una azione decisiva per costituire il necessario spazio vitale adeguato alla capacità di lavoro e di giusta espansione dei popoli europei e di quelli dell'Estremo Oriente.

#### GIOVANNI TARQUINI







1) Reparti coranatti glapponesi iasegunon il nemico in luga — 2) Forse
aliponiche riugiungono i sobborghi
di folarabati di tronte a Sinappore —
3) Sulla via di folore Bahru — 4) Parraccadutati in anione — 5) Controlla
controlla di propose di controlla di contro



## BANCA COMMERCIALE ITALIANA

CAPITALE L. 700.000.000 INTERAMENTE VERSATO RISERVA LIRE 170.000.000

#### CRONACHE DELLA GUERRA



È in vendita in LIMITATO NUMERO DI COPIE II

#### QUARTO VOLUME

della raccolta di questa Rivista che contiene i fascicoli dal 5 Luglio al 27 Dicembre 1941-XIX-XX

Il volume rilegato in mezza tela rilievo viene spedito franco di porto L. 120 sul C/C Postale N. 1/24910 a

#### TUMMINELLI EDITORE-ROMA

I collezionisti che hanno iniziato tardi la raccolta della Rivista possono completarla unicamente con questo volume, essendo ESAURITI I FASCICOLI SEPARATI



Osservate quanti uomini ancora trascurano la cura dei denti. Per contrasto, rileverete come sorprende un bocca fresca, coi denti bianchi e ben curati. Milioni di uomini usano tutti i giorni Chlorodont. Queste è la migliore prova della bontà di tale pasta dentifricia.

#### pasta dentifricia Chlorodont suiluppa ossigens

ABBONATEVI .:

"CRONACHE DELLA GUERRA"

### DOCUMENTI E BOLLETTINI DELLA NOSTRA GUERRA

3152. BOLLETTINO N. 973.

3152. BOLLETTINO N. 973.
Il Quartier Generale delle Forze Armale comunica in data 23 gennaio:
Combattimenti tre le opposte unità
molocorazzate sono proseguiti nella
giornata di ieri a sud di Tripoli; l'aviazione dell'Asse è intervenuta ripetutamente in appoggio alle azioni ter-

restri.
Questa notte dopo i duri combatti-menti dei giorni precedenti Tripoli è stata sgomberata dalle truppe dell'As-se che si dirigono verso occidente. In Tunisia le truppe italiane e germa-

In Tunisia le trappe italiane e germa-niche hanno ampliato i vantaggi con-seguiti nei giorni precedenti. Un ve-livolo americano è stato abbattuto dal-le artiglierie contraeree di una nostra divisione.

Nella sera del 22 nostri reparti da

Nella sera del 22 nostri reparti da bombardamento hanno agito sul porto di Bona centrandone le installazioni e provocando incendi ed esplosioni. Successivamente una formazione di aerosiluranti raggiungeva la baia di Bona ad enta delle avverse condizioni atmosferiche e, individuati tre piroscafi li centrava con siluri affondandone si-curamente due e danneggiandone gravemente un terzo. Altro mercantile veniva colpito all'imbeccatura del porto. Tutti i nostri velivoli facevano ritorno alle basi.

alle basi.

Nostri sommergibili hanno affondato
nel Mediterraneo due unità mercantili nemiche.

nemicine.

Aerei nemici hanno bombardato Ispica in provincia di Ragusa, Pachino (Siracusa) e Noto. Tre morti e un ferito tra la popolazione civile.

3153. BOLLETTINO N. 974.

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 21 gennaio:

I movimenti della Armata corazzata italo-germanica verso le nuove posizioni di schieramento continuano con ordine e regolarita e non si sono avute nella giornata di ieri che parziali azioni di elementi blinuati impegnati dalle nostre retroguardie. In duelli aerei un veli-volo veniva distrutto dai nostri caccia-

Nel settore tunisino, durante combat-Nel settore tunisino, durante combat-timenti che ci hano dato il possesso di un'altra posizione remica sono stati presi 275 prigionieri e catturati mate-riali bellici. Negli ultimi due giorni 16 aerei avversari risultano abbattuti 10 dalla caecia germanica e 6 dalle bat-terie contragrese

to dana caecia germanica è è danie bat-terie contraeree.

Durante un attacco infruttuoso di ae-rosiluranti ad un nostro convoglio, 2 apparecchi precipitavano in mare col-piti dal preciso tiro delle navi di scorta. piti dal preciso tiro delle navi di scorta.
Aerei nemici mitragliavano, presso
Castellammare del Golfo (Sicilia) un
treno viaggiatori: segnalati 7 morti e
30 feriti. Altre incursioni in provincia
di Catania, nei pressi di Ragusa e di
Licata e su Lampedusa, causarono levi danni ad edifici e accessione celevitami di diffici e di contrato
talla difesa di quest'ultima località
cadeva in mare.

cadeva in mare.
Un nostro sommergibile, al comando del tenente di vascello Alpinolo Cinti ha silurato e colpito un cacciatorpediniere di scorta a un convoglio nel Me-

3154. BOLLETTINO N. 975.

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 25 gennaio:

Mella Tripolitaria Occidentale limitata attività fra elementi avanzati nemici e nostre unità di retroguardia. I nostri movimenti continuano a svolgersi regolarmente verso il nuovo schieramento. Formazioni di bombardieri hanno violentemente battuto il porto e l'aerodro-mo di Tobruk provocando notevoli in-

cendi.
Azioni locali in vari tratti del settore tunisino si sono concluse a vantaggio dei reparti dell'Asse; uno Spifire è stato distrutto dalla caccia germanica. L'aviazione avversaria ha sganciato alcune bombe sulla periferia di Palermo e su Porto Empedocle: mesun danno nella prima località, qualche edificio civile colpito nella seconda ove tre degli aerei attaccani ventivano del controle d

al comando del Tenente al comando del Tenente di Vascello Giacomo Scano, ha colpito con due si-luri e affondato un grosso piroscafo nomico navigante in convoglio.

3155. BOLLETTINO N. 976

Il Quartier Generale delle Forze Ar-mate comunica in data 26 genanio: Scontri tra gruppi da ricognizione nella zona tripolina occidentale. In Tunisia un attacco nemico contro

In Tunisia un attacco nemico contro posizioni da noi conquistate veniva stroncato; otto camionette sono state catturate con parte dei loro equipaggi, altre incendiate, da un nostro presidio

Cacciatori italiani e germanici hanno

Checatori titaiani e germanici nanno abbattuto 4 velivoli; un quinto risulta distrutto dalle artiglierie contraeree. Le perdite nemiche nei combattimenti svoltisi in Tunisia dal 18 al 24 gennaio sono salite ad oltre 4,000 prigionieri, 13 carri armati catturati o distrutti, 70 can-posi cives 200 automavii un centinalo noni, circa 200 automezzi, un centinaio di mitragliatrici e altri materiali bel-

di mitragliatrici e altri materiali bellici.

Uno «Spitfire", che ha sorvolato Pachino (Siracusa) nella sera del 23, è stato colpito dalle batterie della difesa
precipitando in mare. Su Avola (Siracusa) una incursione causava due morti
e sette fertii tra la popolazione e lievi
danni; bombe sganclate sopra Amabilina
(Marsala) danneggiavano alcuni fabbricati; nessuna vittima. Aeroplani nemiel
hanno pure mitragliato e spezzonato,
sulla litoranea jonica, due treni merci
e le stazioni ferroviarie di Brancaleone,
Riace, Ispica, provocando pochi danneggiamenti e otto feriti.

Nel Mediterraneo un nostro sommergibile, al comando del tenente di vascello
Gaspare Cavallina, ha colpito con due
siluri un grosso trasporto nemico di Is
nila tonneliate, scortato da cacciatorpediniere, affondandolo.

pediniere, affondandolo.

3156. BOLLETTINO N. 977.

3156. BOLLETTINO N. 977.

Il Quartier Generale deile Porze Armate comunica in data 27 gennato:
Nella Tripolitania occidentale limitati scontri di oppositi reparti motocorazzati.
Un attacco appoggiato da carri armati e puntate di mezzi blindati contro nostre posizioni nel sottore tunisino venivano respinti.
Nostri cacciatori distruggevano in combattimento un bimotore americano; tre membri dell'equipaggio sono stati catturati; altri quattro apparecchi venivano incendiati al suolo dalla caccia

caturati; aliri quattro apparecchi venivano incendiati al suolo dalla caccia
germanica in un riuscito attacco su
aeroporto avversario.

Formazioni di bombardieri italiani
hanno ripetutamente colpito le attrezzature di Bona e di Algeria
diterraneo eccidentale un nostro aerocilterraneo eccidentale un nostro aerosilarnate centrava con siluro un piroseafo di medio tonnellaggio navigante scafo di medio tonnellaggio navigante

scafo di medio tonnellaggio navigante in convoglio.

Nel pomeriggio di ieri e questa not te quadrimotori nemici hanno tentato incursioni su Messina: la difesa contraerea ha impedito agli attacanti di agire sull'abitato costringendoli a sganciare il carico di bombe in mare e in località viciniori; danni non gravi. Dei viciniori, raggiunti dal tire delle artico precipitavano uno a levature di il San Ranieri e l'aitro a ponente di Pellaro. Pellaro

Pellaro.

Stamane poco prima dell'alba un aereo ha sorvolato Napoli lanciando da
attissima quota alcune bombe cadute nei
pressi di Torre del Greco; due case coloniche risultano colpite e due feriti sono segnalati tra i coloni.

Non ha fatto ritorno ala base un nostre velivolo.

3157. BOLLETTINO N. 978.

3157. BOLLETTINO N. 978.

Il Quartier Generale delle Forza Armale comunica in data 28 gennato.

In Tripolitania nessuna azione di rilievo: la caccia germanica abbatteva in
combattimento cinque «Cartias».

Intensa attività esplorativa da ambo
le parti in Tanisia ove mezzi corazzati
nemici venivano respinti dal tiro della
artiglieria.

La base navale di La Valletta (Malta)

artiglieria.

La base navale di La Valletta (Malta) è stata bombardata da una nostra formazione aerea.

Appareceti britannici hanno sorvolato Roccella Marina, Siderno e Giolosa (Reg.

gio Calabria) lanciando alcuni spezzoni e mitragliando due treni; un morto e tredici feriti, tutti colpiti da pollottole tredici feriti, tatti colpiti da pollottole esplosive. Sono stati pure mitragliati un treno tra Cassibile e Avola (Siracusa) e la stazione di Brolo (Messina): vengono segnalati un morto e alcuni feriti. Sulla rotabile Vittoria-Ragusa altro apparecchio sparava raffiche di mitragliatrice me, centrato dal tiro contracteo, precipitava in fiamme.

Dalle varie missioni belliche due nostri velivoli non sono rientrati. Il piroscafo nemico di medio tonnellaggio citato ieri nel bollettino come colpito da un aerositurante (capo quipaggio tenente pilota Battista Mura) risulta affondato.

#### 3158. BOLLETTINO N. 979.

Il Quartier Generale delle Porze Armate comunica in data 29 gennaio:

Nostre unità nel settore occidentale della Tripolitania hanno validamente re-sistito alla continuata pressione britan nica; in contrattacchi sono stati respin-

ti reparti nemici operanti contro una

ti reparti nemici operanti contro una nostra formazione da ricognizione. Sul fronte tunisiao le forze dell'Asse hanno conquistato move pozizioni mantenendole saldamente nonostante violenti ritorno offensivi dell'avversario. Le acaccia italiana e gormanica abbatteva in combattimento sette velivoli ed altri re ne distruggeva al suolo.

Sfax (Tunisia) veniva ieri bombardata in più ondate da aeroi nemici: notavoli i danni, in corso di accertamento il numero delle vittime.

Aeroplani inglesi sganciavano qualche bomba dirompente e spezzoni incendiari net diatorni di Cefali e mitragliavano, nella stessa zona, un treno viaggiatori altre azioni di mitragliamento si sona vute su linee forrovirarie e su rotabili nelle provincie di Palermo e Cosenza: complessivamente vengono segnalati otto morti e nove feriti.
Una incursione avveraria su Scieli

Una incursione avversaria su Scicli (Siracusa) causava diciotto morti e 25 feriti nella popolazione ed il crollo di alcune abitazioni.

CALENDARIO DEGLI AVVENIMENTI

Nel Caucaso settentrionale e occiden-tale movimenti delle truppe tedesche. In Africa Settentrionale la città di Tripeli sgombrata dalle truppe déll'As-se. In Tunisia proseguone le operazioni.

SABATO 23 - Situazione militare.

DOMENICA 24 - Situazione militare.

Nel Caucaso i combattiment is sono spostati nella regione del Kuban. Attaco germanico sul basso Don.
In Africa settentrionale movimenti dele truppe italo-tedesche ad ovest di Tritt. Attacco aeroo a Bona. In Occidente incursioni aeroe inglesi sulla zona occupata e sulla Germania occidentale. At-

tacco acreo tedesco sull'Inghilterra me ridionale.

LUNEDI' 25 - Avvenimenti politici e

diplometric.

Si informa da Tokio che il portavoce del Ministero per gli Affari della Grande Asia Orientale ha annunciato che, fra l'Ambasciatore giapponese Kuriyane, e il Governatore generale dell'Indocina francese, Decoux, è stato firmato un nuovo trattato commerciale.

A Marsiglia quarantamila persone vengono trasferite in un campo di coacentramento. Seimila persone sono state arrestate.

arrestate.

Situazione militare.

Nel Caucaso occidentale tra il Manic il Don, fra il Don e il Donez attacchi contrattacchi. Voronez sgombrata.

MARTEDI' 26 - Situazione militare.

Nel Kuban e sul Manie atta-chi nemici respinti. Proseguono i mo-vimenti delle truppe germaniche per il raccorciamento del fronte. Attacco aero-tedesco sull'Inghilterra meridionale. In Estremo Oriente incursione aeroa inglese su Rangoon.

MERCOLEDI' 27 - Avvenimenti politici e diplomatici.

A Casablanca, nel Marocco francese, il Presidente degli Stati Uniti, Roose-velt, si incontra con Churchill. Situazione militare.

Situazione militare. Combattimenti a sud del Lago Ladoga. In Occidente, incursioni acree unemiche sulla zona occupata e sulla Germania meridionale. Attacco aereo germanico sull'Inghilterra meridionale. In Cina combattimenti cino-nipponici sull'Hupeh.

GIOVEDI' 28 - Avvenimenti politici e diplomatici.

Alla riapertura della Dieta nipponica il presidente Tojo e il Ministro degli Esteri Tani fanno importanti dichiara-zioni sulla situazione politica e militare. Situazione militare.

A Stalingrado resistenza delle truppe tedesche. Nel Caucaso occidentale, a sud del Manic, fra il Manic e il Don, ad ovest di Voronez, violenti combattimenti. Nel settore centrale azioni locali. A sud-est del Lago Ilmen e a sud del La-doga attacchi nemici respinti. In Occidoga attacchi nemici respinti. In Occidente incursione aerea inglese sulla baia tedesca e contro la Germania occidentale. Nell'Africa settentrionale attività di pattuglie. Bombardamento aereo di Algeri. Nell'Atlantico e nel Mediterrane 102 mila tonnellate di naviglio offondate.

VENERDI' 29 - Situazione militare.

A Stalingrado, nel Caucaso, nella re-gione del Kuban, tra il Donez e il me-dio Don, ad occidente di Voronez, a sud del lago Ladoga proseguono gli aspri combattimenti difensivi. In Africa settentrionale puntate nemiche respinte.

Direttore responsabile: Renato Caniglia Tumminelli \_ Istituto Romano di Arti Grafiche Roma - Città Universitaria







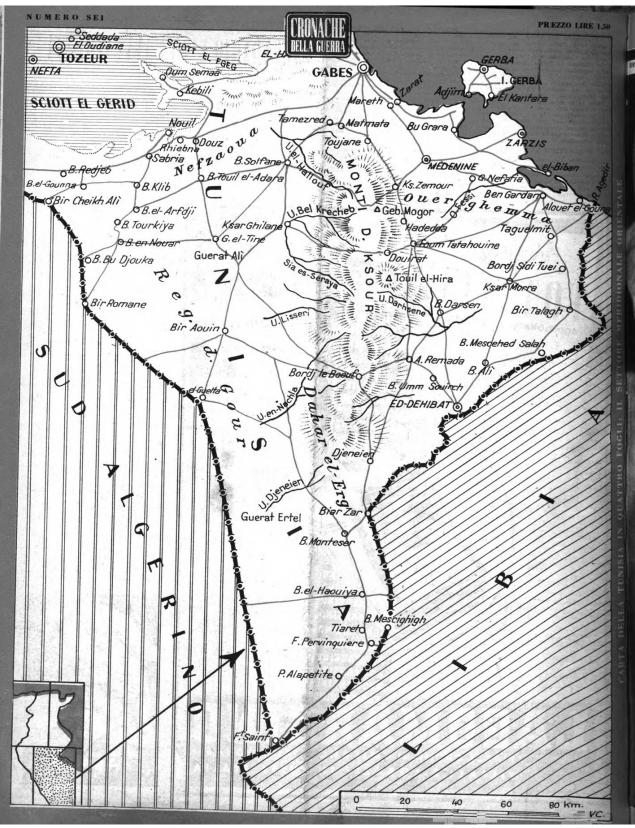